# ECO DELLE ALPI GIULIE

# POLITICO POPOLARE QUOTIDIANO

#### ASSOCIAZIONI

Udine e Regno, L. 16 numu; Semestre L. 8; Trimestre L. 4, 20; Mess L. 1, 50 Por l'Estro le spase postali di più. — Per le associazioni dirigersi ella Direzione del Giornalo in Borgo di Treppo N. 2020 rosso — Ogni numuro costa cent. 5.

#### Esce

tutti i giorni eccetto il Lunedi

Le luitere ed i pilchi non all'aucali si respingono. — I manoscritti non restituiscono. — Per le incerdoni ed avvisti in quarta pagina per zzi a se venirsi a si ricevono all'Ullizio del Giornale. — Un numero arretrato cent.

## SOMMARIO POLITICO

Il Moniteur du soir confessa che cinque battaglioni francesi comandati dal gen. Polhés hanno preso parte nella giornata di Mentana, e la France ci annuncia che fra i medesimi ebbersi a deplorare 150 morti o feriti. La guerra fratricida adunque da cui dichiarò rifuggire il ministero Menad' Italiani, affranti dalle fatiche, divorati dalla fame ha addimostrato come! in questa terra non manchino a ripelo accetta come sua stella!

non sa quanti mezzi possiede la partel più o men regio può d' un sol tratto di penna far tacere la cosa?

# LE ELEZIONI

Le armi del Menabrea sono spuntate. stono gli ostacoli alla sua vita ed alla una deliberazione saggia e lasciare a sperare che tali verità venissero alla l'amministrazione, accenna oggi a voler luce nel processo che il ministero vuol giuocare una fatale parlita. La viltà culta una idea, si appiglia ad un parineamminare contro il capitano del che consigliò i suoi passi è pari alla tito estremo per iscongiurare il naupopolo: il generale Garibaldi; ma chi paura, egli non sa torsi dal ginepraio fragio. Sua tavola di salvezza è scio-

con un proposito ardito, e gira la pointeressata, la quale con un decreto sizione con una manovra infelice. Ben sa il generale Savojardo, che i rappresentanti della Nazione chiamati a pronunciare il loro verdetto sugli atti del potere, porranno in istato di accusa un gabinetto, che osò chiamare fratricide una guerra contro gli stranieri, tendente a liberare una parte del suote d'Italia; che trattò i fratelli nostri piz brea si é oramai iniziata. Un pugno Egli però, di questi giorni, ci ha dato generosi come assasssini; che osò dire così palmari prove di insipienza e di che le armi insurrezionali tendevano balordaggine, che giammai questa po- ad abbattere la credenza religiosa; che vera Italia si trovò a peggior partito, invase alcuni punti del territorio pontersi gli Scipioni ed i Ferrucci. Disonore Mentre quindi ogni voce liberale sorge tificio coll'armata regia per ritrarsi eterno sul secondo Impero e su chi a condamare i suoi traviamenti ed a poi vigliaccamente; che ordinò l'arremaledirlo, egli si ostina a stringere in sto del grande Capitano dopo la gior-Pel giorno 26 corrente è annunciata pugno le redini del potere, e percorre nata di Mentana e lo trasse in carcere l'apertura del Parlamento. Dopo quan- il cammino tracciatosi dai monifesto come un furfante: che alle ostilità to in questi giorni con sommo dolore del 27 ottobre. Ma poiche egli vide francesi non seppe rispondere come si ci fu dato di constatare, non dubitia- la indegnazione pubblica provocare degli conveniva alla dignità del paese rofi-mo punto che la rappresentanza na- scomposti moti di piazza, vide il gior- pendo le relazioni diplomatiche. Qual zionale inaugurerà le sue sedute colla nalismo concorde biasimare i suoi atti, mai uomo che sieda nella Sala dei messa in istato d'accusa dell'attuale e le Autorità cittadine profestare per Cinquecento potrà trovar venia a sì amministrazione. È tempo che il paese l'onore e per la dignità del paese tra- turpe mercimonio? Menabrea sa che venga in chiaro dove realmente esi-scinate nel fango, incapace di prendere unanime lo attende un grido di riprovazione, ha paura e tenta dissipare la sua prosperità. Potrebbesi, egli è vero, più abili mani, a cuori più generosi bufera che rugge minacciosa sul suo capo. Nella cecità della sua mente fragio. Sua tavola di salvezza è scio-

### APPENDICE

## Federico Menabrea

Habemus pontificem o meglio abbiamo un amico del pontelice.

Menabrea nacque in Chambery in Savoia I anво 1809, è di mezzona statura, miope all' eccesso, di faccia giulla, sorriso sinistro, ha ma-miere da gentiluono e da gesuita. È di senti-menti e di modi freddissimi, mai un' espansione, mai un sontinento generoso trapela dalla sua tisonomia di murmo. La sua gioventù all' Università si passò sempre da rugiadoso, non obbe veri amici e verso il suo maestro l'immortale Plana fu ingratissimo ni beneficii. Patto dottore di collegio si mostrò negli esumi severo oltre-misura, e indulgante per quei giovini che come lai andavano a messa, si mostravano bigotti ed erano premurosi di fare la Pasqua.

Lo si direbbe un Torquemada, un trappista di Sa non un militare : eppure egli è militare e nella sua carriera si è fatto un nome immeritato.

Si direbbe che egli abbia sbagliato carriera, poichè il visetto che gli si conviene è quelto di vescovo, di cardinale od almeno di canonico. Sui campi di battaglia egli è freddo e tran-quillo come se si trovasse in un confessionale

ad assotvere una peccatrice da qualche fallo, od un cittadino da voler Roma per capitale.

Egli negli affari pubblici non mostrò mai gran criterio, per cui ad onta della sua intelligenza non riuscirà mui ad essere un grande uomo perchi gli mancherà sompre e poi sempre quello che si chiama un carattere, cioù una voloutà

La condizione della sua patria, la Savoia, la randono in Italia una specie di metticcio di due patrie, cittadino e generale italiano, con senti-menti e spirito affatto francesi.

Egli trovasi in Italia perché unito alla Casa di Savoia e forse per un interesse che non vogliamo indagare.

Fu uno dei fautori principali, forse in osse-quio allo spirito di nazionalità, della cessione di Savoia e Nizza; ma egli savoiardo resto in

codini : partecipò con attività al congresso dei vescovi in Villanovetta, e quando in Piemonte ferveva la questione di emancipere do stato daldominio ecclesiastico, è lui che diede il famoso dominio ecclesiastico, è lui che diede il famoso consiglio al governo di saltare il fosso. Ora do ha saltato. Cavour ne scape fare uno strumento assai abile, convertendolo alle sue idee luminose e nazionali, ed egli riconoscendo il genio del grande nomo, forse a maliocuore ne subl l'influenza. Ma che differenza fra lui e Cavour!

Quello era il genio, questi un nomo comune. «
Nel 1848 il capitano Menabrea era-mandato:
a Parma ed a Modena per fur propaganda contro lo spirito democratico, e la sua missione
uan cadde nel vuoto, e qualche cosa ottame.
Conchiuso il tristissimo armistizio di Milano, fu nominato primo ufficiale del ministero della guerra. Dippoi passò nella stessa-qualità al ministoro dogli esteri il governo undava alla rega-zione, e Menabrea era l'uomo del giorno come lo si è creduto in questi giorni. Sempre rou-zionario ebbe varie missioni; ma sempre ogni volta che il governo occulto tramara contro l'unità italiana o le liberali istituzioni, e così Egli fu sempre di sentimenti conservatori e nel 1864 a Vichy fu lui che getto le prime basi

prendere il paese, tentando la elezione ganti, concorreranno puranco il confesteria nostrana.

cato dacchè la Nazione, chiamata oggi pur anco all'urna, a quante sventure all'urna, saprà scegliere fra i cittadini quelli che più altamente sentono la dignità di patria, quelli che più cruento della stampa, sentiamo il debito efficacemente sapranno combattere ogni di scomporre le fila della congiura goconcetto liberticida, quelli che oggi vernativa, onde grideremo altamente gridano contro le vegliaccherie gover- contro ogni sopruso - guai a chi cor- sero coperte di morti e feriti dell' una native. Noi crediamo che Menabrea si rompe - ma guai insieme a chi fa e dell'altra parte. illuda se crede che l'Italia voglia spe-mercato del proprio suffragio! sare la causa della servilità e del Sanfedismo, mandando a rappresentarla uomini reclutati fra il moderantismo e la sagrestia. Essa sente oggi più che mai il bisogno di affidare illimandato a chi sdegna di camminare sulla via delle transazioni, a chi sappia. con salda virtù di mente e di cuore, togliere questa patria infelice dal fango gliere questa patria infelice dal fango nell'umile villaggio di Mentana, celebri in cui la consorteria l'ha buttuta. Per omai quanto le rupi d'Aspromonte, crequesto crediamo che il giuoco torni a danno del Menabrea.

Del resto noi accettiamo a piede fermo, coll'arme in resta una nuova campagna elettorale, combatteremo con tutti mezzi che la onestà e la causa del progresso ci può offerire. Sappiamo che il reietto di Napoli ha già trasmesse istruzioni ai Prefetti, perchè il terreno sia proparato. Porse quelle istruzioni segrete ordinano degli ignobili manovre, ma noi staremo in sull'avviso. Sappiamo che i Prefetti devono abilmente, per mezzo dei Sindaci e degli adepti, ricercare quali persone siano proprie alla deputazione, porre la ipotesi di una possibile elezione politica, farne intendere i motivi e le conseguenze, indi guadagnare gli animi con una vasta propaganda.

Gualterio confida che a questo lavoro sotterranco, oltre la gente devota

gliere immediatamente la Camera, sor-lalla consorteria, i paurosi, e gli intridi uomini, che siano arra di servilità sionale ed il pergamo. Gli elettori stiaalle esigenze straniere e alla consor- no in guardia contro le arti inique della reazione; se l'Italia, vinta dal dispo-E questo il proposito di un mente-! tismo francese, si lasciasse sconfiggere

(Gazz. di Brescia)

#### Mentana

Siccome molte e diverse relazioni furono fatte sulla catastrofe dell' insurrezione romana, complutasi sui poggi e diamo opportuno schizzarne un racconto, il meno incompleto che si possa. Spettatori attivi della tremenda giornata del seguente, proveremo ai codardi, che osarono insultare alia nostra sciagura, che il valore italiano non si smenti neppur contro le preponderanti forze dei galli e dei papalini.

Garibaldi, aquartierato in Monte Ro-tondo, dopo la notizia dello sbarco dei francesi a Civitavecchia, scaltrito dell' impossibilità di entrare in Roma, per fini particolari aveva deciso di marciare sopra Tivoli, e il 2 novembre, verso mezzogiorno, i nostri battaglioni mossero a quella volta con ordine di stare all'erta. giacche poche ore prima, dalla torre del palazzo Piombino, il generale aveva sco-

Si attraversò il paese di Mentana, a parlamentario, che non per an due chilometri circa da Monte Rotondo, nato, e li dichiaro prigionieri. in perfetto ordine; quando d'improvviso, in cima ad un colle detto la Vigna la resa, colla condizione che tutti fosero del Principe, le guide e l'avanguardia liberi. con Garibaldi stesso e il suo stato maggiore si trevarono di fronte al nemico, sato francamente di sicaltà e di ripetitere che supponevasi più discosto. Era il tocco delle infamio francesi del 1849, rispose dopo mezzogiorno.

congiunte coi mercenari del papa. L' idea di tale ignominia non era batenata alla tradurre per la strada di Roma. mente di alcuno, ed i volontari si distesero in catena e si gettarono nella mi-schia, persuasi di aver che fare soltanto con agherri simili ai vinti di Monterotondo.

E ciò riusci benissimo alla nostra destra. dove minore era l'urto estile.

Precipua intenzione dei francesi e del papalini era impossessarsi della strada ira Mentana e Monte Rotondo, perché poscia, più agevolmente pel loro soverchio numero, avrebbero potuto sconfig-gerci e forse renderci prigionieri. La lotta quindi seguì e più si splegò il valore dei nostri, che per ben due volte misero in fuga il nemico, caricandolo alla baionetta.

Il campo e le vie di quel lato rima-

Il combattimento si protrasse fine alle cinque di sera, e sembra probabile che noi, con una brillante vittoria, avremmo sbaragliato i difensori del papa, se meno profittando della portata delle armi loro e facendosi più dappresso alle case, ci avessero dato modo di prorompere dalle barricate e caricarli alla baionetta,

Intanto la nostra ritirata su Monterotondo erasi mantenuta libera, e Garibaldi, a sera concentrò la maggior parte dei volontarii

in quella rocca.

Quelli però che stavano nelle case di nel castello di Mentana vi rimasero tutta la notte, salvando da novella strage e da 3 nocembre e della capitolazione del di prigionia il generale ed i battaglioni riparatisi a Monterotondo. Al mattino si videro perfettamente accerchiati da ogni parte, e fu d'uopo venire ad una capitolazione, tanto più che invano si era atteso l'arrivo di Garibaldi a liberarci, giacchė egli aveva ripassato i confini a Passo Corese.

E qui si riconobbe la presenza dei francesi, e la loro slealtà mascherata di gentilezza e di cavalleria,

Mentre dal castello era uscito il parlamentario ed eravi sospensione d'armi, il 59 reggimento fanteria, alla macchia è d'improvviso, s'introdusse in paese, fece deporre i fucili a quelli che occupavano perto da lungi alcune colonne nemiche, le case, in nome dei patti conchiusi col parlamentario, che non per anco era tor-

Il parlamentario invece aveva conchinsa

il colonnello del 59 reggimento, accuche la capitolazione s'intendeva fatta solo Niuno pensava e neppur Garibaldi sa- pei garibaldini del castello, e, chiusi i pera di essere dinanzi a truppe francesi, prigionieri, indarno sdegnati perché inermi, in un quadrato di fanteria, li-fece

Tali cose noi diciamo con tutta calma, per provare la nostra imparzialità di nar-

Patori.

Tutto ciò accadeva all'insaputa degli occupanti il castello dove stava il Comi-Ma il nemico occupava tutte le alture, tato di difesa, stabilito la sera innanzi, era in parte imboscato, continuamente ed alle cui porte i francesi, col diritto iva ingrossando, e, vomitando una fitta della forza, misero subito delle sentinelle. grandine di piombo, minacciava girarci per impedire l'uscita ai garibaldini. Que-alla sinistra e tagliarci la ritirata. Epperò sti, condannati per il secondo giorno al fu d'uopo ripiegare in Mentanana, occu- digiuno, vi rimasero carcerati fino alle 3 parne le case ed il piccolo castello, e della sera (lunedi 4 novembre) e poscia, resistere collo barricate al suo impeto. colla scorta di una compagnià concessa

della convenzione di settembre, e che lui fran-cese sostenne in Senato contro il diritto dell' Italia di aver Roma.

Quando la rivoluzione rompe la diga che la trattiene dal compimento della propria unità, il potere pauroso tira fuori questo suo arnese o spauracchio, e lo contrappone alle manifestazioni rivoluzionarie come un pezzo di ghiaccio contro il fuoco divoratore. L'elletto che egli fa al suo comparire è già fin troppo conosciuto. Tutti i rouzionari, i preti, i sunfedisti, i paolotti ne gioiscono come della venuta del Messia.

all prime atte della sua comparsa in oggi al potere si è il proclama reale, e gli Italiani tutti ne capiranno il colore e l'importanza; i fatti e il massaer) di eletti figli del paese che combattono sotto le mura di Roma ne sono il corullario.

Il Menabrea par onore della nazione non avrebbe dovuto esser ministro 24 ore: è nomo che non indictreggia: per lui la strage di S. Bartelomeo fa un trionfo dell'autorità papale!! (L'Avvisatore)

ng in the second of the second

dalla gentilezza degli ufficiali francesi, per guarentigia contro l'ubbriachezza degli zuavi papalini e l'insolenza dell'altra truppa, furono condetti liberi a Passo di Corese, confine del territorio pontificio.

Durante quel giorno però, gli ufficiali garibaldini poterono scendere in paese, dove vedemmo sfilare le truppe francesi e papaline, e ci fu dato raccogliere notizie dagli officiali e soldati nemici. Da esse apparirà come il nome italiano non venga punto menomamente dalla sciagura di Mentana.

Sette reggimenti francesi (59, 29, 23, 80, 1 ed altri che non ricordiamo) la legione, di Antibo, gli zuavi e i cacciatori esteri papalini, componevano l'esercito, che non seppe vincere nel 3 novembre.

. Due batterie l'appoggiavano, ma in quel giorno solo quattro canoni poterono agire.

I reggimenti francesi erano armati da 20 giorni delle carabine Chassepot, della fabbrica di Brescia, che tirano 1200 a colpo sicuro, e 2000 metri a colpo perduto.

I garibaldini non raggiungevano la cifra di 4,500 comini, dei quali alla sera rimasero in paese ed in castello 600 o 700 seltanto.

Le munizioni erano scarsissime, i fucili si chiamavano per antonomasia catenacci, e dos pezzi di artiglieria, conquistati a Monterotondo, erano la maggior nostra difesa, ed uno di essi inchiodato e sommerso nel fango, poscia restò in mano a una compagnia di zuavi, mentre l'altro fu da noi consegnato alle truppe italiane a Passo Corese.

Quasi tutti i garibaldini erano vestiti alla borghese, laceri ed affamati, e gli ufficiali non portavano distintivi; le loro armi erano una pistola girante ed un trattamento ricevuto dai loro fratelli delbastone, e taluno persino si rinvenne al l'esercito. Il colonnello dei granatieri, che fuoco senza un fuscello in mano.

fiamminghi o dei Sanculottes francesi.

400 tra morti e feriti, ed un ufficiale getti di vestiario. francese assicurava, che i suoi ebbero foori di combattimento più di 300 uomini.

loro fucili Chassepot e coi loro cannoni,] fuggirono davanti le nostre baionette, non merosi arresti... seppero tagliarei la ritirata, e non ebbe-ro il coraggio di assalir Mentana; no francese anzi ci confessava, che la sera trammiraglio Provana sia stato chiamato del 3 novembre le legioni dell'aquila telegraficamente a Firenze, e ch'egli posimperiale, per due volte si rifiutarono all' ordine di caricarci a baionetta dentro Marina. il paese.

Ebbene: i francesi, coi quali soltanto furono aperte le trattative, accettarono i nostri patti di capitolazione, e se qual- si trovano nella capitale. cuno ne fu disonorate, lo furono essi, che li violarono, traendo seco prigionieri 300 dei nostri.

battervi così da bravi. I garibaldini ieri hanno combattuto eroicamente. •

Nè sleali, nè vigliacchi non fummo noi, e noi non abbiamo, al par dei Galli, spogliati od uccisi i feriti.

Due soldati francesi slavano svaligiando un povero ferito garibaldino. L'uno lo sorreggeva in piedi, e l'altro lo svestiva e derubava. În quel mentre apparve il prode maggior Tanara alla testa di parecchi volontari, ed i malandrini, non si tosto lo videro, piantarono nel ventre al ferito la baionetta, e si diedero alla fuga. Uno di essi però pagó la sua infamia, e fu occiso.

Cotesta é, a nostro pareré, la genuina narrazione della catastrofe di Mentana.

Mentana per gl'italiani è una glioria, e non un rimerso.

Ennesto Pozzi ex-capitano del 3.o Battaglione.

## NUTIZIE ITALIA

Tennt L'emigrazione delle famiglie romane ha assunto proporzioni che nessuno si sarebbe aspettato. Tutti i paesi di frontiera ne sono pieni, e gli alberghi insuflicienti a contener tutti.

Molti vennero alloggiati in case private generosamente offerte dalla carità cittadina.

Scrivono da Roma alla Gazzetta di Tarino, che i prigionieri garibaldini giacciono nelle cantine del palazzo Torlonia alla Longara così stipati l'un sull'altro che non è loro possibile di riposarsi.

ll generale Lombardini ha ripreso gli accantonamenti che occupava prime di passare i confini.

I volontari non fanno che lodarsi del trovavasi a Corese il giorno della batta-Ella era proprio la guerra dei gueux glia di Mentana, fece distribuire a quanti garibaldini di la transitavano il rancio, Ebbene: i garibaldini perdettero circa non che molte paia di scarpe ed altri og-

A quest'ora sono state rioccupate dai pontificii Velletri, Valmontone, Anagni, Ebbene: gli 11 o 12 mila nemici, coi Ferentino, Prosinone, Alatri e Veroli, nelle quali città, mi si dice, si facciano nu-

> Napoli. Veniamo assicurati che il consa assumere la firma del ministero della

> Il Principe Umberto e il duca d' Aosta furono chiamati a Firenze dal ro. Ora

Scrivono da Roma che l'arrivo dei francesi ha raddoppiato l'odio dei romarione esclamò, osservando i nostri fucili: sacerbazione degli animi è tale che la · Oh come! voi fate la guerra con cote- polizia papalina, per impedire che si facste armi? . Quindi soggiunse impensie- ciano pubbliche dimostrazioni, ha dovuto rito: lo non credeva che voi sapeste arrestare forse un 3 mila persone, dimo-

doché le carceri tutte ne traboccano.

Oltre a ciò, i zuavi e gli Antibolici hanno l'ordina di non uscire mai per fe vie della città se non in numero di quattro o cinque assieme almeno, e di portare sempre con sè le armi cariche.

Gli stessi soldati francesi sono scandalizzati delle precauzioni e della paura del governo pontificio, e nulla meglio desiderano che di essere presto richiamati.

Notizie giunte ieri ed oggi dalle vario parti d'Italia lasciano sperare che la pubblica quiete, qua e là momentaneamente turbata per opera dei nemici del paese, possa essere in ogni dove ristribilita, senza che sia necessario di ricorrere a misure di rigore.

#### **ESTERO**

Austria La Pall Mall Gazzette assicura che il ministro De Beust non entrò in alcun impegno a Parigi, poiché a Londra seòpe che gli uomini di stato inglesi sentono la massima sfiducia nella politica napoleonica.

Il governo Francese spediva giovedì alle potenze l'invito alle conferenze per gli affari d'Italia.

Corre voce che il maresciallo Gablentz sia designato al ministro di guerra in Austria.

I giornali francesi sono pieni di lettere di cittadini che protestano contro arresti illegali stati fatti in loro presenza soprapersone che s'erano recate al cimitero Montmartre alla tomba del generale Cavaignac.

A Parigi si crede che l'imperatore non terra aperto il corpo legislativo se non il tempo necessario per fargli votare il contingente e qualche legge d'orgenza. Poi si scioglierebbe la Camera dei deputtati e col nuovo anno si convocherebbero gli elettori, dopo compiuta la nuova circoscrizione elettorale. Si attribuisce al governo francese questo piano, perché quella specie di successo che ha ottenuro in It dia e l'appoggio che attualmente non potrebbe negargii il clero, gli assicurerebbero un buon esito nelle elezioni.

# GAZZETTINO

🗈 Troppo ! — Oggi (11) ei fu sequestrato alla Posta I Anigo del popolo di Bologna. Che il denneo della nazione abbia a servire a pagare gli ufficii telegrafici per conto del R. Fisco ed in odio della libera stampa?

Noi protestiamo per quelle stesse istituzioni che l'amministrazione Menabrea-Gualterio coi suoi soprusi vilipende e calpesta.

Occibile misfatto — A Rocca d'Evandro una frotta di briganti si impadroni di certo Di Nalla e lo massacrò in modo degno di essere segnalato quale esempio di efferata barbarie, --Dopo aver segato a mezzo il suo corpo, ne troncarono il capo, che sospesere quindi al un athero, e serissoro al maggiore Ciaraldi che gli Ebbene: un margiore della growle na-ni contro il governo pontificio, e che l'e-invisyano un primo pollastro (sie) per vendicare me esclamò, osservando i nostri fucili: sacerbazione degli animi è tale che la il sangue dei loro compagni necisi. La regione di questa recrudescenza nel brigiantaggio è specialmente riposta nell'attuale trionfo della renzione.

Glaco.no Marcone gerente.

#### THE COG IN A RELADING

# GIOVINE FR

UDINE BORGO DI TREPPO N. 2240 ROSSO

Questa Tipografia, la quale non sorse con idea di lucro

mi prezzi correnti nelle altre tipografie a quelli che la vorranno onorare. Si rende inoltre garante del buon servizio e dell'esattezza nelle ordinazioni essendosi fornita di tipi tutt' all'atto nuovi da una delle più rinomate fonderie della penisola.

# AVVISO COSCRITTI DELLA PRESENTE LEVA 1846

t/ Agenzia Generale Italiana da 30 anni diretta da Verda Giovanni avverte quelli fra i gaddetti inscritti che intendessero farsi surrogare nel militare servizio, avere stabilito in Vicenza un ufficio per le Provincie Venete altre ai varj già stabiliti nelle Provincie Meridionali a varj gra saminti mente Provincie deridionali. Toscana e Lombardia, e che tale ufficio è provinduto di ottimi surrogati con premio economico, more e garanzia e che tutti i giorni nei Consigli di Revisione in Udine si troverà un rappresentante che potrà procurare ai richiedenti tutte le indicazioni e schiarimenti ne-P038911.

Invita inoltre i giovani escuti dal servizio Militare per diritti di famiglia celibi e mai processali che intendessero imprendere la curriera militare in qualità di cambi, di rivolgere le loro domande al dette ufficio in Vi-cenza, deve saranno assistiti ed istrutti del sonte con cui dovranno procurarsi i dovuti dogumenti, e che il loro premio potrà fissarsi a 1. 2500 pagabili a termini di legge.

DEPOSITO .

a bozzolo giallo ..

Importazione diretta da quattro provenienze, stata fabbricata d'esperti bacologi, riconosciuta di sufficiente sanità cologi, riconosciula di sulficiente sanital Tumori, Male di Gamba Giunture. Raggiunzate, per corraggiosamente coltivaria con fi- Reumatismo, Gotta, Nevralgia, Ticchio Doloroso ducia di buon raccolto. Si vende a c Paralisi. prezzi discreti.

Rivolgersi dal sensale Giuseppe Bonanno Borgo Aquileja N. 14 nero 15 rosso, abitazione nella corte a destra.

# PILLOLE R INGUENTO

# DI HOLLOWAY

#### PILLOLE BY HOLLOWAY

Questo rimedio è riconosciulo universalmente come il più efficice nel mondo. Le malattie, per l'ordinario, non hanno che una sola causa generale, cioè: l'impurezza del sangue, che è la fontana della vita. Detta impurezza si rettitica prontamente per l'uso delle Pillole di Holloway che, spurgando lo scomaco e lo intestino per mezzo delle lore proprietà balsamiche, puri-licano il sangue, danno tuono ed energia ni mervi e muscoli, ed invigoriscome l'intiere si-sienno. Esse rinomate Pillole sorpassano ogni altro medicinali per regulare la digestione. Operando sul fegato e sulle reni in modo somma-mente soave ed efficace, esse regolano le secre-zioni, fortificano il sistema nervoso, e rinforzano ogni parte della costituzione. Auche le persone della più gracile complessione possono far prova, senza timore, degli effetti impurezgiobili di queste ottime Pillole, regolandone le vosi, a seconda delle istruzioni contenute negli stampati opuscoli che trovansi con ogni scatola.

#### UNGERNTO DI HOLLOWAY

Finora la scienza medica non ha mai presentato rimedio alcuno che possa paragonarsi con questo maraviglioso l'aguento che, identifican-dosi col sangue, circola con esso fluido vitale, ne scaccia le impurezze, spurga e risana le parti travagliate, e cora agnagenere di piaghe, ed ulceri. Esso conosciutissimo Unguento è qu infallibile curativo avverso le Scrofole, Cancheri,

Detti medicanti vendonsi in scatole e vasi (accompagnati da ragguagliate istruzioni in lingua Italiana) da tutti i principali farmocisti del mondo, e presso lo stesso Autore, il Pro-fessore Molloway.

Londra, Strand, N. 244.

COLLEZIONE - MORETTI

guide-orario delle cento città d' Italia

In corso di compilazione

## GUIDA-ORARIO

DESCRITTIVA, COMMERCIALE INDUSTRIALE ED AMMINISTRATIVA

DELLA CITTÀ DI UDINE

(Anno 1868),

Contenente: Posizione corografica, statistica, commerciale, ed amministrativa della Provincia di Udine suoi Circondarii, Mandamenti e Camuni. — Uffici Governativi. — Autorità miniture. — Collegi, Licoi, Scuole pubbliche e private. — Istituti di Beneficenza ed opere pie. — Società di credita industriale e di Matno soccorso. — Gerarchia ecclesiastica. — Stabilimenti pubblici. — Professionisti. — Negazianti. — Esercenti arti, industria e mestiere, ecc., ed in fine.

#### Orario Ufficiale delle Ferrovi**e**

degli verivi e partenze, tra la stazione di Udine in coincidenza colle Strade Ferrate italiane straniere. Società italiana di Navigazione Adriatico - Orientale. Compagnia generale Transatlantica, coi Piroscali postali marittimi, Messaggerie Imperiali. Corrieri, Diligenze, Poste Svizzere-Austro Germaniche, coi Battelli a vapore sui Leghi, ecc., non che le tariffe, orario di distribuzione ed impostazione e nozioni generali sulle nerali sulle

#### Poste e Telegrafi italiani ed esteri

La Guida-Orario-Moretti della città di UDINE ta tranda-Orario-morent dena enta di CDENA verrà pubblicata due volte all'anno, in gra-ziosa ed elegante voltune di circa 200 pagine, in formato tascabile, illustrata da disegni, carls geografiche, piante topografiche ecc., al tenus prezzo di una lira; coloro che ne anticipassero de commissioni di una o più copie sconto del 20 per cento, franco di posta.

AVVERTENZE. Le inserzioni degli indirizzi e di qualsiasi attra indicazione essendo gratuite, l' Editore sebbene non risparmia spese acció la l' Editore sebbene non risparma spese accio la compilizzione riesca esatta, abbisogna della conperazione di Intti, e per ottenere tale cosa invita e raccomanda pubblicamente ai signori Impiegati, Professionisti. Commercianti. Esercenti, Arte. Industria o Mestiere, ecc., di voler trasmettere, il loro preciso indirizzo, franco di posta (s'è stampato non costa che cent. 2) alla Casa Editrice di libri utili ed opere periodiche in traffe delle Dita. Riggio Moretti in diche in Italia della Ditta Biagio Moretti in Torino via d' Angennes N. 28, e Piazza Carlo Enamuele.

> IN OCCASIONE DELLA

PROSSIMA LUVA MILITARE

SI OFFRE INCARICO

tanto per surroganti e per surrogati

## ISNARDI MICHELE

ORA DIMORANTE IN UDINE

Dirigersi per le opportune pratiche all'Ufficio del Giornale.

Udine, Tipografia del Giovine Friuli.